







# DIFESA DEL DVCA FEDERICO SAVELLO.

Contro la falsa imputatione datale da D. Fuluio Duca della Corgna nel suo Manisesto.

IN ROMA, Nella Stamparia della Reu. Cam. Apoft;

M D C X L I V.

CON LICENZA DE SVPERIORI.

the in i. Com all

## THE DUCK PEDER

### SAVELLO.

Contro la faifa imputatione datala da D. Fuluio Duca della Corgan nel fue Mazile ia

ROMA, MelaStatypiadeh Euroan Aplantifu. II D. O. K. L.I. V. OOK LICENZA DE SVEERIOLIS.



HI sia colui (fin hora) che à torto mi chiama, e mi ossende, Chie però nó dice la verità, "NB nel Manifesto, intitolato, di D.Fuluio della-Corgna, Duca di Castiglione del Lago, soprala resa di quel Ducato, all'Armi della-Lega, il dì 29. Giugno 1643, e finche egli

possi fià Cauallieri, e Soldati honorati pretender sodissattione, e tagione, fatto che haurà (come dice, e pretende) la debita giustificatione, e come vogliono tuttele ragioni di honore, e di guerra, Non bastando all'huomo di presupporre da se me- 30 NE desimo; mà gli couiene di essere in essere per tale riputato. 30 Si compiacerà il Mondo, vederlo dissintamente per l'inserto Monitorio, e Sentenza, publicata dal nostro sourano, e giusto Prencipe, e Signore, & à cui douemo per l'obligo di suddito, e di sipendiato, aggiuntoui, dupplicatamente render rigoroso il conto, massime delle cose di sonore, e di darui quel giuditio, che la ragione, e la verità n'aspettano, & è solito di sate.

Monitorio, e Sentenza, data contro il Duca della Corgna

HRISTI NOMINE INVOCATO proTribunali sedentes.

& solum Deum pra oculos babentes per bauc nostram sentensiam, quam de iuris Peristorum in constitu servinus in bis scriptis in
causa et causis nobis à Sanctissimo Domino Nostro Papa commissis.
& ceram nobis in prima iustantia vertentibus inter Sanctissimi
Domini Nostri Papa, eius quantia vertentibus inter Sanctissimi
Domini Nostri Papa, eius quantia vertentibus inter sanctissimi
Domini Nostri Papa, eius quante de Cornea auncupatum.
Fulusum à Cornea Perusinum Ducem de Cornea auncupatum.
Fulusum à Cornea Perusinum et altera, super co, quod cum mensibus
jam elapsis Sanctitate Sua certo sciusser Rempublicam Venetam,
Magnum Ducem Etruria sobi subjecta, Ducemque Busina, & Du-

4

sem Odoardum Farne sium in simul colligatos effe, fadu fq.contraxifse nulla penitus rationabili cansa motos contra Statum, Ditionemque Sanctifs. Apostolica Sedis, & pariter ad einsdem notitiam peruenisset pradictos Principes magnum peditum, & equitum numerum collegisesimo plures composuisse exercitus ad effectum de facto innadendi,occupandique Statum Ecclesiasticum. Quapropter Sanctitas Sua, cui summopere cordi est iura Romana Esclesia illesa. remanere,inexplicabili eius Zelo,atque prudeutia,& prout grauitas huiusmodi negocij exposcebar, suum applicuisset animum ad muniendum nonnulla loca Status pradicti, & prasertim Castelleonem Lacus in finibus Provincia V mbria, & prope ditionem dicti Magni Ducis positumin eoque dinersa construi feciset propugnacula, aggeres, munimenta milite sque ad numerum duorum millium circiter ascendentes, victualia omnis generis, tormentaque, & bellicas munitiones omnes in maximam quantitatem apponi, asportarique respectine insuffet. Et viterius idem Sanctissimus sub die 12 mensis May proxime prateritissen alio veriori tempore credens supradictum Fuluium à Cornea dicti Castelleonis veilem Dominum debitam fidelitatemerga Santtitatem Suam, Santtamque Eccle fiam, & Apostolicam Sedem sernaturum viriliterque & intrepide ea que sibi committerentur fore executurum ipsi Fuluso custodiam, defensionema ditti Castri commisisset, eumdema, in supremum dittorum militum Ducem elegiset; Cumque onus hor idem Fuluius in fe afassumplisses, neceson à quocumque hostili conatu v sque ad sanguints effusionem dictum Castrum se defensurum pollicieus fuisset. Tande cum exercitus dieti Magni Ducis die 26. Iuny proxime prateriti vique addiem 29 ciuldem inclusine, seu also versori tempore dictis · Castelleonem obsidione cinxisset; idem Fuluius oblitus fidelitatis, qua etiam vii subditus, & fendatarius Sanititati Sua, Sedique Apostolica obligatus, obstrictusq.reperiebatur, naxima cum prauaricatione, atque prodicione cum Inimicis con spirauisset, mediantibus epistolis dicta obsidione durate per eum Principi Marchie Medices Generali Rectori Exercitus dicti Magni Ducis transmiffes » responsionibusque abeo receptis, & aliis tractatibus nomine apsims Ful

Fuluii cum eodem Principe factis per aliquos huiusce immanissimi sceleris participes, quorum nomina instis de causis pro nanc sub silentio reticentur, motus à diuer sis oblationibus, promissionibusq. per Inimicos sibi factis toto temporesquo dictum Castrum sub dicta obsidione permansit, nunquam accessit ad recognoscendum propugnacula, seu trincerias, nec moenia, nullamq. adhibuit diligentiam ad hoc ve Milites, qui ad pugnandum ibi dem sub eius gubernio dispositi fuerant suo muneri incumberent. sed maxima cum quiete, tranquillog, animo, quamuis ab hostili Exercitu potius ad colorandum ipsius Fuluis felloniam, quam ad expugnandum Castrum pradictum multi tormentorum ictus exploderentur, in suo Palatio moratus otiose fuit, ac de mane ex lecto tarde semper surrexit, aliaque tanta cum incuria, pranag applicatione operatus fuit, ac siin se onus tutela, defensionisq pradicta non suscepisset. Imo milites quadringentos circiter ibidem à Tribuno Gambacurta, ve difficilior expugnatio Castelleonis redderetur per aliquos dies ante dictam. obsidionem transmissos malitiose licentiauerat, atque dimiserat. Et quod plus est cupiens suam prauam conspiratione, concordiamq. cum Inimiois initam executioni demandare, temere, dolose, & ex proposite diabolico spiritu ductus, non curans praiudicium inferre Anima fua, Sanctifs. D.N. Papa, Sedique Apostolica die 29. Iunii pradicti circa meridiem proposuit Pirro Caetano multorum ex dietis militibus Tribuno, alii [q. Centurionibus, & Officialibus in dieto Castelleone resideribus, einschem Terra sub falso pratextu, quod amplius defendi non posses, quoda, milites deterriti essent, pugnareq. recufarent. Inimicis deditionem facere. Sed cum pradicti Ministri, & Officiales certo scirent milites omnes, exceptis quadringentis circiter einsdem Fulusi subditit promptos, paratosq. esse ad valide, intrepideq pugnandum, or quod illi sic animose dispositi satis, superq erant ad defenfionem pradict am atteta qualitate loci, o quod ex una parte tantum poter at offendi, atque aggressionibus inuadi. Cumque prorsus edocti essent, & plenissime informati quod ex ictibus, atque percussionibus bembardarum, aliorumq. hostilium tormetorum aggeres, propugnacula, mæniaq.dict i Castelleonis nullum receperant damnum, seu praiudicium, ex quo eius tutamen impediretur . Scirenta pariter abunde omnia ibidem pro militum victa comestibilia. & pro oppositione. & resistentia facien. hostibus magnã omnis generis munitionis quantitatem extare. Ecuersi ad ipsum. Fuluium constanter responderunt velle potius morisquam proposite ab ipfo deditioni aftentiri. Vnde hoc tractatu fic diffolnto vnufquisque ex dictis Officialibus ad curam sibi commissam se more solico applicuit . Fuluius autem antedictus stimulo Concordia ia cum Inimicis inita incitatus e adem die bora 21. circiter iterum aliquibus ex dictis Officialibus deditionem dicti Cafielleonis proposuit . Cumque bene perciperet eos ab illa omnino alienos esse tam ex rationibus superius enunciatis, quam etia quia Exercitus Pontificius iam ad succurrendum appropinquabat, parumque à Castelleone d. stabat. Ad aliam per spsum procuratam innentsonem confugit, qua mediante sperabat eos disponere ad deditionem antedi-Etam; nam duas prafertim dicto Tribuno Caetano oftenzit epiftolas, quas sibi scribi, transmittique procurauerat ab N. huius criminis. conscio, cuius nomen pro nuc supprimieur in quibus falsum continebatur, qued Inimici iam praparauerant scalas saliaque bellica insirumenta ad effectum aggrediendi sequenti nocte Castelleonema premissum; sed quia tam idem Tribunus quam etiam alii Officia. les in negativa persenerabant, Casirumg, pradictum vsque adexa tremum vita spiritum continuo se desensuros asserebant, ipse Futnius in deliberatione, & resolutione iam facta persistens, aliquibus ex dictis Officialibus, & signanter dicto Tribuno dixis pracisas hec verba, Ego sum Dominus, & de hac Terra ad meum libitum disponere volo. I nde prafatus Tribunus, qui explicitam banc Fuluit declarationem audinerat, ei respondit quod cum iam de deditione, deg.pattis, & connentionibus cum Inimicis perficiendis tam certo, & ex animi sui sententia siatuisset, saltem terminum unius diei cum dimidio sibi susciperet ad idem Castrum ipsis Inimicis tradedum, & confignandum. V nde denique dictus Fuluius animo, d intentione decipiendi dictum Tribunum , & Officiales pradictum terminum fe fore suscepturum promisit, qua premissiene mediante aliquos

aliquos Officiales forfan induxit ad subscribendum quoddam foliñ, in quo extraindicialiter fertur contineri, quod Castelleo pradictus tum ex consternatione militum amplius pugnare recusantium, tum ex deuast atione fortificationum, meniumq.ruina viterius non poterat defendi, nec substineri, & quod propterea opus erat cum Inimicis cocordare,illisq.idem Castrum cum pactis quoad sieri posses bo. nestis, bonorificis consignare: quod totum non simpliciter falsum, sed falsisomum, a veritateq. alienissimum erat, cu de contrario plenissime superabundantissimeq. constet exprocessu. In promissione pradicta igieur de suscipiedo dictum terminum Officiales Sanctifs. D.N. confisinil mali pradictum Fulniu contra Sanctitatem Snam, Sedema. Apostolicam machinari existimantes: exinde ad quartam virciter unius hore partem certiores facts fuerunt, quod idem Fulwins volens prantsimam fuam deliberationem executioni demandare; imperaverat Capitaneo Nicolao Barnabeo de Tolentino, ut simpano bellico vocaret Inimicos, incontinctiq. eumdem ad cos miferat, ve deditionem dicti Caftalleonis eis enunciaret . Cumq.ftasim non rediises,timensq.dilationem sibi obsuturam,ab Exercituq. Ponsificio, qui iam appropinquauerat, vel aliser, impediri se posse quominus felloniam cum eis iam constitutam exequi posset; misit etiam ad eosdem Inimicos Federicum de Vbaldis Perusinum eins ex forore neposem ad faciendam eamdem oblasionem, eig.tradidit fotium in quo capitula contineri dixit, & interim vetans, & prohibens edixit Militibus in propugnaculis, aliifq.locis difpofitis, imtrepideg tune sempera. or assidue pugnaneibus, quatenus sub paena vitimi supplicii nullo modo auderent Inimicos offendere : vtq. tahis prohibitio Inimicis effet notior, magifq perspicua, linteamen album mere belli in lance a alligari , locog. eminenti exponi fecit Cumque dictus Federicus sea que sibi a Fulnio commisa fuerant cum Principe Masthia Medices exegnutus effet, illiq.dictum folium cofignaffet, co per dictum Principem perlecto, hoc idem refponfum dedis: Horsh vi cirimediaro io: asque ad se vocari inssit Tribunum fuorum militum nuncupatum Miniatum, quem fratim una cum dicto Federico, multi fq. militibus ad Castelleonem misit, quoru

aduentum Fuluius pranarratus magno cum de fiderio expectas, ftatim atque is peruenerunt ad portam dicti locisintus dictam Terrans fest manter precipitanterq. & maxima omnium Astantium admiratione, eos omnes recepit, militefq. Pontificios ex dicta Terra, exceptis tamen quadringentis, vel quingetis circiter militibus ipfius Fuluis subditis, quos penes se retinuit, extre, ac discedere fecit. Qui. bus fic, ve supra temere, dolose prameditateq, peractis Fuluius and tedictus cum iam agnosceret proditionem pranaricationem, conspirationem, felloniamq.per ip sum admissam satis omnibus innotescere,manifest amq.effe, velo panitus ab eins vultu sublato intus dictă Terrameum Inimicis Apostolica Sedis tanquam eorum Amicus per plures dies remansit, o cum ipsis tamquam cum Amicis epulatus est, & connixit, desude ad Cinitatem Cortone, vbi eune Magnus Dux morabatur accessit, & tandem Florentia se recepit, vbi in Palatio d. Magni Ducis, vt notorium est , hospitatus fuit, magnaq. pecuniarum vi, o quantitate remuneratur. Accedit etiam pramifsis, quod cupiens idem Fuluius omni modo, quo poset ante totalem deditionem dicti Castelleonis pecunias extorquere, eo instanti, quo dictum Capitaneum Barvabeum ad Inimicos miferat , requisitat Io. Baptistam Gentilem de Perusia,qui curam gerebat Militibus ibidem positis soluendi stipedia,eig.pluries dixit,vt sibi traderet duo. wel tria sentorum millia, que sibi deberi pro pretio farina, panisque afferebat, & lices pluries fuerit ipfi Fuluio ab codem responsum. quod in mandatis non habebat aliud foluere, nisi Militum stipendia . Idem Fuluius non modice iratus absolute subiunxit velle sibi pecunias pradictas dari: fed cum eo loci tunc supernenisset quida homo, cuius nomen ignoratur, qui capit loqui cum ipfo Fuluio, idem. Io. Baptista caute illine disce sit mullag. mora interposita accepit. ex quodam cubiculo pecunias omnes quas habebat eafq.pofuit in. quadam scafa, super qua Perusiam versus progressus est. Cumque eciam mane immediate sequenti post dict am deditionem fuerit ide Fulnius a d. Pirro Caetano requisitus, an secum, & cum aliis Officialibus velles Perusiam petere, negatine respondit, unde idem Pirrus ip fi Fuluio subiunxit, ve saltem ei explicaret quid pro eius par-

ze, ipsiusq.proprio nomine superioribus e set relaturus circa deditionem pradictam. Ego hic re pondit volo manere, quia nunc isa files Dominus ficut prius eram . Quibus accedit, qued nec Sanctiffemo , nec altericuique Domino superiori capitula unquan cum Inimicis inita transmisit, licet ex processu appareat in eisdem capitulis connentum effe, quod ipfe Fuluius contra Apostolicam Sedem, cum. Principibus pradictis extitis colligatus, relationemq.ne per epistola quidem,nec alio modo deditionis dicti Castelleonis eisdem superioribus dedit, solumq. sandem confinxit se scripsiffe Eminentissimo, & Renerendiffimo D. Cardinali Barberino ex Castelleone sub die 3. Iulii prateriti quamdam epistolam, quam idem D. Cardinalis recepit die 17. einsch.en alies epistolis eide à dinersis per ordinarium Genue transmissis, in qua ipse Fulnius plures falsas ad sui disculpationem circa deditionem pradict am affert rationes, quamq. satis ex presumptionibus desumitur scriptam fuisse in Ciuitate Florentie post multos dies , & per ordinarium predictum Romam versus missam esse, rebusq. aliis &c. Quapropter viso per nos toto processu, beneq.consideratis omnibus singulisq.considerandis, repetito Christi Nomine, inharendo listeris Apostolicis in forma Breuis sub die 13. mensis Iulii proxime efsluxi, seu alio veriori tempore expeditis, no. bisq.directis & insertis in Monitorio alias & sub die 8 mensis Augusti proxime prateritis contra eumdem Faluium expedito , & sub die 12.einsdem mensis exequnt . & facultatibus in eisdem litteris concessis, or attributis, ac etiam aliis nostris ordinariis facultatibus, & omni alio meliori modo quo possumus, Dicimus, pronunciamus, declaramus, & fentenciamus supradictum Fuluium à Cornea Perusinum Ducem de Cornea nuncupatum, tamquam de pramissis eriminibus, & delictis repersum culpabilem, & de Iure punibilem, & ob non factam coram nobis, seu nostro in criminalibus Locumienente in termino sibi prafixo, or assignato personalem comparitionem, corumdemq delittorum contraipsum obiectorum exculpatio... nem, defensionem, & expurationem, fore, & esse condemnandum prout illum per hanc nostram declaratoriam Sententiam condemnamus, & pro condemnato haberi volumus, & mandamus in pæna

confessatorum criminum, & delictorum pradictorum, de quibus imputatur,incurfufq.in Excommunicationem maiorem, aliafq.Cenfuras,tam a facris Canonibus, Constitutionibus Apoftolicis, Concilis fa. vniuer falibus & Bulla Cane Domini fingulis annis in die Ionis fancti legi folita inflict eumq ve fupra Excommunicatum, in supradictas Censuras Ecclesiasticas incursam, & innodatum effe decernsmus, & propterea a Fidelium confortio difiungimus, fegregamus, o feparamus, o pro difinntto, fegregato, o feparato haberi volumus ipfumq.ab omnibus Christi fidelibus enitamdum esfe prout enitari pracipimus, & mandamus, a qua quidem Excom. municatione nonnist a Sanctifs. D.N. Vrbano, & Summo Pontifice pro tempore existente, praterquam in mortis articulo, & tune cum reincidentia, ipfo facto quatenus connalescat absolui possit, nec non rebellionis criminis lese Maiestatis in primo capite, ultimi supplicii demolitionis domus , seu domorum ipfins , & pictura in formas folita, cum consuetis inscriptionibus in toco publico Cinitatis Perusia, & alibi arbitrio nostro conficien, perpeenaq. Infamia, & ulterius denolutionis, prinationifq. dicta Terra Caftelleonis, & omnium fingularumq atiarum Terrarum, Cafirorum, Oppiderum, & locorum fendalium, fen inrifdictionalium quorumcumque quas & que idem Fuluius ab eadem Sede, Ecclefiifq.inferioribus quomodocumque habet, & tenet, habereq. & tenere pratendit, inhabilitatifque ad illas, & illa in posterum obtinen. & confiscationis omnium Terrarum, Cafirorum, losorum, & iurium actionum, ac bonorum quorumcumque stabilium, mobilium, semouentium prafentium, & fusurorum vbique existentium Renerenda Camera applican. & incorporan prout applicamus & incorporamus, & pre applicacis,& incorporatis haberi volumus & mandamus. Nec non eumdem Fulnium prinandum fore, & ese, pront ipsum cum effectu prinamus omnibus & quibufcumque dignitatibus & honoribus, etiam indinidua expressione dignis, quos, & quas idem Fuluius sicut supras prafereur à Sede Aposolica, alii sque inferioribus Ecelesiis quomodocumque habet, & tenet habereque, & tenere pratendit, eumdemque ad illas d'illes in posterum obsinen, perpetuo inhabilitamus, prinatumq.. & inhabilitatum esse respective , necum pro prinate, & inhabilitate, vu supra haberi volumus, & declaramus. Pro quorum omnium, & singulorum supradictorum executione mandata quacunque executiva, & alia desuper necessaria. & opportuna ad fauorem Fisci, & Renerenda Camera, acetiam Cedulones pradicta excommunicationis, aliarumq. Censurarum pradictarum, contra eumdem Fuluium decernimus, relaxamus, & exequi affigique, & publicari respectiva mandamus, Et ita dicimus, pronunciamus, decernimus, condemnamus, prinamus, inhabilitamus, applicamus, incorporamus, relaxamus, sententiamus, decernimus acetium modo. & forma pramisso, verum, etiam omni alio meliori modo.

#### Christophorus Vidman A.C.& Iud.dep.

#### Torquatus Marescottus Lns.

Dominicus Fonthia Not.

Lecta, & lata, & in his foriptis promulgata fuir fupuadicta Sententia per cumdem Illultifis & Reuerendiff. D. A.C. & Judicem Deputatum Romæin Palatio fuæ folitæ refidentiæ Anno a Nativitate D.N. IESV Christi millesimo fexcentesimo quadragesimoterito, Indictione vudecima-die vero xv-mensis Septembris; Pótificatus autem Sanctifis (D-histo Partis, & D.N.D. Vybani divina providentia Pape VIII anno vigesimo primo , præsentibus DD. Connotarijs Augustino Theolo, & Casfare Columna Romanis Festibus &c.

Dominicus Fonthia Not.

DEr fare maggiormente note, quali siano state le mie attioni, e seruizi resi, particolarmente per il soccorso tentato
di fare, acciò così pregiudiciale rendita di posto non succedes
se, ecome ne siano rimasti sodissatti, N.S. & il Sig. Card. Barberino, & il Sig. Prencipe Prefetto Generale di S. Chiesa, à
quali si denono le giustificationi, come anche à Superiori militari, e non ad altri, tralasciando di più le molte lettere, chelo dinotano, per contenere altre diuerse materie del seruitio
non conuenienti, o necessarie, di publicare, si ponerà sola-

mente l'vitima in risposta, sopra la licenza, che supplicat di ottenere, di rititarmi da seruire, rispetto la mia, pur troppo nota indispositione.

Lettera di rifposta del Sig.Cardinal Barberino, al Duca Sauello &c.

E reiserate instance, di V. Eccellenza, per hauer licenza da N. Sig di poter curarsi più commodamente, su' albano, del. le sue inaispositioni, come dimostrano, che in vece di gustra affatto, conforme sarche il desiderio di Sua Santità, e mio, vien maggiormente aggrauato dal males così portano à Sua Santità, quel trauaglio nell'animo, che V. Eccellenza si può per suadere, dal paterno affetto di S. Beatitudine versa di lei, e non potendo contribuire in altro alla sua salua contribuire in altro alla sua salua contenieri ci condescende, e la benedice, di ritirarsi in albano, volentieri ci condescende, e la benedice, di sole bacio senza più le mani. Roma 30. Settembre 1643.

Lettera di rifposta del Sig. Prencipe Prefetto Generale di S. Chiesa, al Duca Sauello.

MI Entre V. Eccellen, a, se ne passa ad Albano, ad essetto di riporre, colfauore di quell Aria, in buona itemperie, il suo somana con prego Dio benedetto, che le renda così prossicua quella mutatione di Cielo, quanto V. E. medessima desidera, de especializa mutatione di Cielo, quanto V. E. medessima desidera, de especializa en alla publica causa, per la quale, siè tanto adoprata la virtu, e la pruden, a dell' E. V. Del sauore pos che V. E. siè degnata di sarmi, col darmene parte, per me (% p di lettera espressa, sio rendo alla sua singolar beniemità, quelle gratie, che più corrispondono alla qualità di quella, che mi continua nella ceret, a del suo benieno affetto verso dime, che all' E. V. bacio affettos amente le mani. Perugia 17.0ttobre 1643.

E per mostrare, qual sia l'ossesa, ch'io ragioneuolmente

pretenda, che mi habbia fatta Co la penna, e non con la ragio - » NB. ne, nel Manifesto sudetto, e senza mai dire la verità (trala- >> sciando le altre materie, che à me non toccano) riferirò le fue precise parole.

Visto dunque quanto poco mi potessi fidare della mia Soldatesca, fedy più messi al Sig. Duca Sauelli , & al Sign. Cardinal Legato, domandando soccor so, e per vitimo mandai il mio Segretario a farne nuone instanze al medesimo Sig. Duca, Ilquale procedendo con\_ "> NB cor gran lentez a, mi fece sperare un rinfor Zo di 500. Fanti di Lena, » lettera il che poi fotto varie scufe non fu esfeguito.

Poco più oltre.

Vn'altra lettera scrittami di propria mano del Sig. Cardinal Cefi, seruirà per Prona contro coloro, che mi mettono adosso tutta la» colpa della refa accelerata di Castiglione vedendosi chiaro, quanto» S. Eminen a fosse mal sodisfatta della lentez a scon che si portanan à soccorrermi, e la confident a che ella haueua nella mia persona. 3) te della

Lettera, ch'egli dice, del Sig. Cardinal Cesi, e la feguente.

C Ento, che l'Inimico tormenta V .Eccellen Za, con il Cannone, NR. Monfig. Teforiere, & io Partiamo alla volta del Sig. Duca ,, Sauelli, per sollecitarlo , V.E. si ainti anche per la sua parte, & io on per me continuo a restare non meno scandalizzato, che morti sica-,, to, però non vi perda tempo, e benche non habbia fino ad hora rice-" unto danno di consideratione, stia pronta però a risarcire il danno, , che potesse riceuere, con tencr terra pronta; E per sollecitare il Sig. Duca, non vi perda tempo, poiche in tutti noi altri, dal primo all' vltimo, vi è una impatienza tanto grande, che non si può dir più: Per parte de' Padroni non si puole al mondo mostrare più premura, di modo che, succededo, che il Signore non voglia, di receuer qualche ruina, tutto se vistringerebbe in S. Ecc., ne io in tal caso saprei trouare una minima parola per scusarla, anzi mi vergognarei di me seeffo, benche la colpa non sia mia . Stiamo fabricando balle da 12 NB.

luogo, del

Maitro d Cipo Patlauicino fi vêdra,che too e non soo, Fanti egli ricer-NB Par

colpa, che non ricufa di hauo Confideri il mondo se per più pprialare come fi leggerà fuffegue -temente haueff

douuto di ze c'halaccrata la. confidanza fenza niffun pro petito che egli folo immortea meme fi daad intender che il Sig. Card.Coli BC.12 ILL.

Perlond.

due di piombo, con l'anima di ferro; da tre ne habbiamo mandate ma non bisogna se aricare i tiri, ma tirarli à proposito, e rinfrescare i poueri pezzi; & à V.E.bacio le mani. Perugia 28. Giugno 1643.

In poche parole bastarebbe à me di sbrigarmene, e sono, ch' io hauendo la sudetta Armata, riceuuta da S. Santità, e da S. Eminenza, il Sig. Cardinal Barberino, senza alcuna dipendenza, del modo di condurla, e di adoperarla, dal Sig. Card. Cesi, benche in ogni altro, io S.Em. osseria, dal Sig. Card. Cesi, benche in ogni altro, io S.Em. osseria soggetto al mio carico, ne l'avno, ne l'altro, possono hauere altra voce in questo, che ricercare, rappresentare, e sollecitare; che poi, habbi io fatto bene, o male, a S.Satità, a S.Emineza, & al Generale, come ho detto, da loro dipendendo, e soggiacendo, deu o sollamente renderne il conto; Onde tanto meno alcuno di loro può ragione uo mente dichiarare, il ben satto, o massatto, quatto, se io hauessi parito danno con l'Armata, o per il contrato, a loro non toccaua alcuna parte del pregiuditio, o della gloria,

Più oltre seguendo, mi bastarebbe replicare, che à cui è commandato difendere vn Posto, all'estremo, ha da desiderare, e ricercare il soccorso, però non ha da mancare di difenderlo, sino all'vitimo possibile, quando non potesse, o non... volesse, per vrgenti cause, venire, o non fosse potuto penetrare, e che a lui tocca di prouare, di hauer fatto, quelche doueua, all'vso di guerra, e gouernarsi da Soldato, poichestrano sarebbe l'ammettere, che il Commandante senza fare alcuna dounta difesa, non che tutte le difese possibili, sino all' vltima hora, si volesse, o potesse sculare, solamente sopra il soccorso non venuto, altrimenti il Commandante seruirebbe per vna Stampa, & in vano si sarebbe destinato alla difesa, se dal folo foccorfo dipedesse la difesa del posto; si che a lui tocca a prouare, dico, di hauer fatto il suo debito, à me il mio auantiil giuditio solo de'nostri Superiori, sopra di che può giudigiudicare il mondo, dal cui canto, sia la colpa e'I vituperio, e che sia il vero, le seguenti due lettere di S. Eminenza, il Sig. Cardinal Cesi la dimostraranno, mentre ci aggiunge di hauergli scritto altra lettera in risposta, co la quale chiedeua cossiglio; onde può cossiderarsi, che se hauesse questa fatto a suo giouaméto, e non pregiuditio, l'hauerebbe registrata nel Manisesto, come l'altra, con che si vanta della considenza, che haueua in lui.

Prima Lettera del Sig. Cardinal Cesi, al Duca Sauello.

M Ando à V. Eccellenza il Manifesto del Duca della Corgna, Del quale vi sono molse bugie, e se bene la mia lettera gra. "NB se ua V. E. a sei non mancano limpidistime discolpe della non mai a "na sofitatempo montata Artiglieria, e pare quando conobbe il pericolo, nel." nachoda la di lui sodardia, si espose a tanti pericoli, e la lascio per accertar "della co quel servicio, come è noto a tutto il Mondo. Si scorda dell'ultima. "" se succe mia lettera, nella quale richiesto di conssiglio, rispando, che si con- "lui." ligli con V. E. e Sig. Pirro Caetano; la conclusione è bella, aspetto di "se effer con oldato dalla risposa di V. E. Perugia 19. Settembre 1642.

Seconda Lettera del Sig. Card. Cesi, al Duca-Sauello, li 25. Settemb. 1643. Perugia.

NB.

O ritronato il Manifesto, lo mando à V. Eccellenza; Come, NB.

vedrà la mia lettera, carica V.E., a lei non mancano disf., meste a pericoli lasciandola per portarsi al soccorso; Si è scordato di ,, vin attra mia lettera, nella quale mi domanda conseglio, gli ne., meste ando già a V.E. aunisato, anami che giungese la rispo., sa, e benche subito gli sosse si publicara la senza si è ., publicara la senza si docto de v.E. mon puol'esse da Noi, amec costà, potrebbe gionare à qualche cosa, per entro il mese di Ottobre & c.

Non-

Nondimeno volendo al Mondo render il conto della me-NB., defima lettera, doue egli tanto fi fonda, e fi duole, Che gli , mettano adoffo tutta la colpa, che pur della parte che gli toc-

, ca non fi richiama, fi verrà esaminando la sostaza come segue. E prima, fi dice, che se bene la sudetta lettera del Signor Cardinal Cefi di 28. di Giugno fu scritta, doppo ch'hebbe da me l'auuiso, che non poteuo, nè doueuo marchiare senza l'Artiglieria, per le ragioni, che appresso si diranno, e che ne protestano il mancamento a chi toccaua, non per questo, può intendersi, che l'esentasse à non donersi disendere, finche poteua, e doueua, non che aspettasse il soccorso, massimamente che il Sig. Cardinale, nella medefima lettera gli dice, ch'egli lo folleciti, come S.Eminenza medefima, e Monfig. Tesoriere andauano per sollecitarlo, ilche non può altrimenti intenderfi, honoratamente, e sanamente parlando. Resta dunque altrettanto chiaro, quanto è vero, ciò che parlano le altre due lettere sopradette del Sig. Cardinal Cesi delli 19. e 25. Settembre, tanto più, che hauendo io marchiato la notte del medesimo giorno, per essere alli 29. sul Posto, presso Monte Alera, per toglier assatto tutte le scuseirragioneuoli, non curatomi del manifesto pericolo, come è noto, e S. Eminenza lo conferma, e certo, che non hauereb. be scritto di dolersi della tardanza, ma lodato la celerità, se l'hauesse saputo prima, che scriuere la sudetta lettera, gia che se al Duca della Corgna, scrisse, lamentandosi della tardanza, non seppe negare poi a me la ragione, ch'io teneuo di no accostarmi all'Armata contraria, se non haueuo li requisiti necessarije con tanto maggior fondamento, quanto no sò, che si possa prefumer di altri, che con cinq; mila cobattenti, e senza Artiglieria, vada a trouarne quindici mila, doue n'erano 36. pezzi di varie forti, mentre pure confessa il Duca della Corgna, che il sentir ciòdal Mastro di Capo Pallauicino per la gran disparità, lo sbigottisse. Le due lettere sudette segnate D.& E. scrittami da S.Eminenza, quado gli coparue il Manifesto, e'l fondameto falso, che faceua della sua lettera, che a sui scrisse all'hora, a mio dissauore, palesando il sudetto Duca, vanamente, La., NB. mala sodissattione della lentezza, con che pensauo a soccor-, lo, e la considenza, che Sua Eminenza haueua nella sua per-, sona dimostrano al modo, quelche debba setirne, e se la verità, sia altrimenti però, si pone la medessima lettera del Sig. Card. Cesi Legato, di suo pugno, qui sotto, nella quale osseruando la parte segnata NB. se facci quell'essageratione Di esser una da morte a vita, per la considenza che haueua nella di na lui persona, o per la dissidenza, e timore che haueua che non reaccisse quelche ha satto, e perciò si rallegrana della mia solle...»

Lettera di risposta del Sig.Card.Cesi Legato, à quella che il Duca Sauello gli scrisse,dandogli conto, che sarebbe marchiato quella notte di 28.Giugno.

A compitissma lettera di V. Eccellen a mi ha risuscitato da, , NB. morte a visa. Il Signor Temente Battissi sarà puntuale nell , esseguire, quanto da V. Eccel, li è si ato ordinato, a sutto ciò che V. E. richiede, sari data puntuale escentione. Poprà V. E. sirare à se du Compagnie di Fanteria, posse una a Cassel Bono, el altra a S. Sauino, in vicinan a talle quali, e si ara veduta qualche truppa che soraggiuna & c. Perugia 28. Giugno 1643.

Meglio lo dimostrerà la seguente lettera, pur di pugno di S. Eminenza, segnata B, che chiarò dinota, che l'hauer saputo la mia marchia, sente altrimenti di queilo, che ha scritto al Ducadella Corgna, & approua, ch'io non parta, senza le debite, enecessarie prouisioni, per cui si vede annichilato, il suo sondameto mentre anche S. Eminenza le approua, e legitima.

#### B Lettera di rifposta del Sig.Card.Cesi, al Duca. Sauello, come sopra .

NB. ,, He Vostra Eccellen a non voglia accostarsi al Nemico , so non ha tute le suc praugioni, so l'ho per ben fatto, man perche si ritrona il Sig. Gambacorta, tre sole miglia discossionale Nemico, e non ha mè qualità, nè quantità di Caualleria, che possionali distenderlo, se l'inimico, pemetrando la venuta di V. E. si rissibuese se à farli qualche danno, so prego V. E. a contentarsi di concedermitre, o quattro Compagnie di Caualli, che possiona assisticatione.

Perugia 28.Gingno 1643.

E perche si veda, come il Sig. Cardinal Rapaccioli, all'hora Theforiere, e Commissario Generale dell'Essercito, sentifse differente dal Duca della Corgna, gli mostrerà 'anch'esso, ch'io hauessi ragione a non volermi accostare, senza li requisiti, che mancanano, come nella parte segnata NB, fi vedrà espresso, però si pone la lettera, che in tal particolare mi rispose delli 29. Giugno, segnata C, che mostra ancora, che l'Artiglieria non fosse all'ordine, di poter partire prima delle noue hore li 29 di Giugno, ancorche molto più tardi succedesse, che misurando la strada per Monte Bono, trouerà che alli 30. la fera vi giunfe, & io vi fui a Monte Alera, ful posto, alli 29. Onde marchiando tanto lunga firada, come è da Mercatello, alle Tauernelle, e di quà per le Montagne del Mongiouino, fino al posto sopra il lago, e senza Artiglieria, il Mondo giudicherà, se secicon lentezza la marchiata, o con troppo ardimento, non che sollecitudine, e se Monsig, Carrafa V.Legato s'ingannasse anch'egli di potere essere a tempo, in Castiglione con la persona è col danaro ch'egli ricercaua conlettera pur di 28, Giugno, come ponerò a suo luogo, e come mostra la lettera del Sig. Cardin. Rapaccioli ch'andasse.

Lettera del Sig.Card. Rapaccioli, all'horaTheforiere e Commissario generale dell'Armata, con che risponde al Duca Sauello.

V Ostra Eccellenza haurà vedusa alla sine comparir l'Arsi-,, NB. glieria, la quale per quanso dice il Sig. Cardinal Cesi, non ,, è siato possibile sar partir questa massina prima delle none, e co-,, me la prosesta di V.E.è ben soudata, così io sanso più l'apprendo, ,,

con quella passione che deno &c.

Quanto a chiodi dell' Artiglieria firefiò di farli far subito, da gli Armaroli, che erano in Mercatello, e se ne pigliò il pensiero per quel che mi ricordo, il Sig. Maluasta, e risernando ai danari, che sono fiati più diece giori per la strada è necessario chi to anche in que sio deplori la poca fresta, che hanno in susse le cose quei quali vi deuono accudire.

Mösig. Carrafa si è risoluto andarsene colà nè è stato possibile, ,, N.B. poterlo risenere, và con pensiero di dar animo à quelle genti, e di ,, menar le mani se bisogna, e porta danari. Dio gli sonceda selice sorimento, e lo lassi giunger in sempo che possa que a quel pressito, che

si desidera, e veder da V. E.mandato ciò che si disegnò.

Subbito riceunta la lettera di hoggi di V. Ecc. ho ordinato, che si faccino prenta in quaranta chiodi, da inchiodar i dritglieria, e ne ho data la cura al Capo Bombardiere di questa sorte, ca ci mandevò, altro Bombardiere mandato da Roma, e subito stati il mandevò, piaccia a Dio, che la patten ad Monsig. Carrasa, non m'impegni qui per un poco, per der ordine alle pronigioni del Campo, che non sò come da lui si tascino aggiustate.

Monfigner Carrafa và con animo di non sernar prima, che vi ginnga qualche altri; e però supplico V. Ecc. a sar quanto prima quelche le pare, sendo necessario, che il medesimo Monsig, ritorni non sapendo, done io in questo Paese, darmi la zesta per supplire in sua absenza, e senza più cec; Perugia 29. Gingno 1643.

Contract Code

NB.

e man

Corgna .

Proferitto di fua mano.

Il Segretario del Duca della Corgna, mi hà detto, che la Canal. leria nemica, non è più che di mille trecento caualli, e che la Fantaria pare ben numerofo, mà non sa quanto possa effere.

Auertafi, che quando fi ponerà à suo luogo la relatione. ca della fatta à mè, dal medesimo Segretario, si trouerà, che hauendogli mostrato vna lettera di pugno del Duca della Corgna, egli medefimo cofessa, di hauer letto, che diceua, esser di dodici mila fanti, e più, e quattro mila caualli; Onde questa bugia, che fece dire dal Segretario, al Sig Cardinal Rapaccioli, non concorda con la lettera, che scriue di sua mano; Onde può giudicarsi, che creditosi potesse dare à tal missione. Et vn'altra fimile alterata dichiaratione, apparirà al numero, che dice, hauer richielto à mè, di cinquecento fanti difoccorfo, che non furono più di trecento, come si vedrà à suo luogo posto nella lettera del Mastro di Campo Pallavicino, che al Duca della Corgna scriue sopra di questo, & altri particolari.

Per chiarir meglio, che marchiai senza Artiglieria, e lunga Aradae follecitamente, e che non fu bastante à riparare il timore, che egli mostra, col suo Manifesto, inducesse l'Artiglie-NB. ,; ria, che lo batteua, alli Offitiali, e Soldati, Et à lui medefimo, che ,, tanto si affannaua, per hauersi à rendere, si pongono le seguéti fedi, che come quelle lettere delli Signori Cardinali Cesi,e Rapaccioli, mostrano, che in Perugia si apprestauano varie Sorti di cose,e di monitioni, & Artiglieria, che il Duca della. Corgna medefimo ricercaua, e che di là per Monte Bono poteuano solamente venire, e non per le Montagne del Mongiuino, che fù la strada, per esser la più breue ch'io seci, come è à tutti noto non che à lui medesimo, e che ci fossi sollecito,per hauerla, e porerlo ben soccorrere, si vede dalla lettera del Tenente dell'Artiglieria Battifti, per la data di effa., quanto tempo lo spinsi auanti, perche potesse dal Sig. Cardinal Cesi, hauerne il bisogno del Trahino, e dal Castellano l'aggiustamento, e consegna de' pezzi, come per la lettera del

medesimo Castellano della Fortezza di Perugia, susseguentemente si ponerà, e potrassi leggere.

Lettera del Tenente dell'Artiglieria Nicolò Battisti li 25, Giugno 1643, di Perugia, al Duca Sauello

Significo à V. Eccellenza lo stavo, in che bò tronato l'Arsigliesionata, e tutta shugiana, le rote sono sabre mali simmente conditionata, e tutta shugiana, le rote sono sabricate a diesper stare a parapettis, un per marchiare, estendo che-ssiano scar si simme di legname, mon sasciati barili, nè rote, e li raggi sono così stretti, che a sasciarli, come di già hò dato ordine, à poco serviranno; e perciòvi sono necessari mastri di sabricare li ordegni doppii, e subissogni
siunto, mi bò satto intendere que so Luogusenente criminale, quale
era nella Forse zaze, il Castellano, done giunto, bò tronato esservi
dattenta boni, e senza altro pensare, volcua marchiassi; si sò intimate le cose necessarie, como en ordere, segnami, e Mastri, di che
mon bò ricapez zato cosa alcuna, e particolare di Carrari, perche
que si non sono pratichi à guidari: sì che tengo necessaria aspettare li Carrari, che sono indiero, esseno che, solo vene siano sei.

Li Pekzi non sono pronisti di palle essendo che per quattro Smirigli, che ci ho trouato ci sono solo palle numero citanta; è ben verosche ve ne sono da Spingterdi un poco grasseite : ordini dunque, se runote pigli que se.

Per li Falconessi da quatiro, vi sono palle numero doiceneo , è la pezzi sono numero noue

Viè un Falconetto da trè, essendo che due ne babbino mandato à Castiglione del Lago, vi saranno li cento tiri di piombo.

Vi è anco un Sagro da diece con li fuoi siri :

Questo è lo statornon si è mancato fare instant a per li Valegnami doppii, consutte le altré cose necessarie, a quali ho dato la listà : si lasciano anco intendere, che so paghi di mio le stassette, che sono



22 per spedire à V.E. come alla presense, in che piglio temperamento,

farli ordine per la Camera : e qui resto, &c.

Si puol da questa, e dalla susseguente lettera, considerare ancora la ragione, che si haueua, à non s'impegnar più oltre nella marchia, senza la sicurezza di questo serutitio, tanto necessario, oltre alcune altre cose, che mancauano, che per conuenienza si tralassia di notificarle.

Lettera del CapitanoVincenzo Nuti Castellas no della fortezza di Perugia il dì 29. Giugno 1643, al Duca Sauello.

E Donnsa la mia prontezza à i commandamenti di V. EccellenZa, e per essecutione del servisio di N. S. e per la stima, che
fo del suo mero singolare, che però non ho mancato di comprobarglicla col servio singolare, che però non ho mancato di comprobarglicla col servio suo proposito de Pezzi, nel miglior modo, che mi
è stato permesso dalle mie debolezze, e dalla conditione di questa
fortezza, dalla quale non furono prima di hiersera cauati, e consegnati al Sig. Tenense Bassissi, per i diversi rifarcimensi statiui, (non ostante che molto tempo prima da me ue sossero state si
un più volte, molte instanze, e commandati da V. E. nell'adempimento, siche circa al sensimento, e premura, che ho hausta, riportandomi ad un desiderio, che mi resta all'animo, di più pienamente servirla in cosa di maggior rilevanza, la suppisco de suo
commandi, e dedico il mio denoto osseguio con sare à V. E. &c. e
per sine &c.

Hora perche il Mondo possi giudicare, se il Duca della Corgna sapcua, che doucua esser soccorso, e doue mi trouauo, che
fu a Mercatello, alli 28. di Giugno, e che alli 29. del detto mese doucua esservi, e cò che numero di gente, & offiniali, e che
doucua farsi della sua persona, e servitio che tanto a me raccomandaua, & al Mastro di Campo Tobia Pallauicino incaricò di rammentarlo, e di procurarne la risolutione, e che il me-

desimo

lesimo, che questo Caualiere, a lui scrisse io non potei ne doiei rispondere, altrimenti per il medesimo messo, & occasioie come la sua conscienza, e la mia lettera appresso di lui, tetificheranno, che non hauendo ritenuto copia, qui vnitanente, non posso metterla, però si metterà prima l'Esame fata dal suo medesimo Segretario, che dice egli hauermi manato persollecitare il soccorso, e del Mastro di Campo Pallaicino, poi a cui egli scrisse, e raccommandò questo interesse, che doueua farsi della sua persona, come susseguentemente, i mostrerà per due altre lettere, oltre la credentiale del Duca ella Corgna medesimo, quelche di più chiaro accadesse. Onde otrà il modo giudicare, le quato più io sollicitai di soccorrerlo, di farglielo sapere, & ilfarlo con pericolo marchiando senza Artiglieria, e così debole di gente, che come egli medesimo riue in sentendone la relatione dal sudetto Mastro di Campo 'allauiciuo, & effer diuerso da quello che presupponeua; suito si perse di animo, e si suppose quasi impossibile a potersi lifendere, e per il contrario, se à me accrebbe l'animo, e la rialutione di efferci più presto del tempo conueniente, e possi- . ile quasi alla mia marchia, cosìlunga, e disastrosa, e se si posveramente dire che quanto più sollicitauo il soccorso, &à irglielo noto, tanto più egli, follecitò la resa del posto, & a ion aspettarlo, e se doueua fare il contrario per suo debito, e condo l'vio di guerra.

Ifame, e relatione di D. Angelo Bonifatio Segretario del Duca della Corgna.

I dem facio per prasentes ego Notarius publicus infraseripius; qualiter in processu in Tribunali Illustrisse. Reuerendisse. G. G. fabricato per acta mei &c. contra D. Fulusum à Cornea, Duema Cornea nuneupatum; inter catera adest infraseripta depositio facta per D. dagelum Bonifatium Secretarium etus dem Duis à Cornea sub infraseripta die, teroris seguents videlices. Die

decimatersia mensis Octobris 1643, consiitutus personaliter coram per Illustr. & Excellentis. D. Torquato Marescotto Locumte. nente meq. &c. Sabellis, D. Angelus Bonifatius, de quo alias, cui delato per me &c. suramento, de veritate dicenda, prout tacto pectore more &c. iuranit &c. fuit per Dominum interrogatus, and quando ipfe constitutus transmisus fuit à Duce à Cornea ad Excellentiff.D.Ducem Sabellum afportanerit etiam litteras dicto D. Duci Sabello, & in quo loco, praciso, illum repererit. Respondit. Quando il Sig. Duca della Corgna, m'inuio dal Sig. Duca Sauelli, come ho detto nell'altro mio Esame, Io pertai lettere del Signor NB. " Duca della Corgna, al medefimo Sig. Duca Sauelli, gli le confe-" gnai, che lo tron ai in una Villa che la chiamano Mercatello, che credo che sia da sei, o sette miglia lontano da Perugia. Interrogatus an dicta littera reddita per ipsum constitutum, D.Duci Sabello, nomine Ducis à Cornea, esent manu ipsins constituti Segretarij , fen d.D.Ducis à Cornea scripta. Respondit. Non miricordo. se quella lettera, che presentai al Sig. Duca Sauelle in nome del Sig. Duca della Corgna, foße stata scritta di mano del Duca della Cor ena o pure di mia mano, perche il Sig. Duca della Corgna, era folito di scriuere molte lettere di suo pugno, al Sig. Duca Sauellisco altri; & Domino dicente, ve magis pracese, quod non fecit in alys suis constitutis, recenseat omnia colloquia, habita inter ipsum conflitutum, & Excellentiff. D. Ducem Sabellum. Respondit. Iogli raccontaro minutamente, e giustamente tutte le parole che seguirono trà me, & il Sig. Duca Sanelli à Mercatello, doue io arrivai il Sabbato 27.di Giugno passato su le 21. hore in circa, presentat la lestera del Sig. Duca della Corgna, al Sig. Duca Sauelli, quale la lesse, e poi le sogginnsi da parte del Duca della Corgna, come haueno ordine del Sig. Duca di dirgli che lui volesse venire con il suo

NB. 's, Esfercito, al soccor o di Castiglione, Ma il Sig. Duca Sauelli mi ri, s spos e che non potena venire, per che non haueua Cannone, ma che
sollecitaua di hauerlo, e che perciò haueua mandato li propry Caualli à Perugia per condavlo presso, ch io gli replicai, ch'era necessario di mandare là soccor o , perche quelli soldati erano noni-

sii di militie, e poco prattichi,e che però era bene, che lui stesso ve-NB.nisse al soccorso; Finalmente mi disse mostrando di dirmelo in con-" fidenza, che lui non bauena effercito di stare à fronte con quello "dell'Inimice, & io gli replicai, che autriffe, che l'Efferciso nimi-3) co non era tanto quanto si dicena, eluj mi soggiunse, come non è , tanto, e prese una lettera del Sig. Duca della Corgna, e me la mo-2) Ard, e viddi, ch'era scritta tutta di pugno del Sig. Duca, done gli dera mar " dicenache l'Effercito inimico era di dodici mila Fanti, e più, e ni li vedi », quattro mila Canalli , e che l'Effercito suo non era più che quattro la medel ,, mila cinquecento Fanti, e mille cinquecento Caualli, & io fenten- ma letter n do questo gli diss. V.E. ha ragione, e mi perdoni, se io faceno quefi è fmarr » Sta grande instanta, perche correna fama, che V. E. haueffe un' n Effercito groffestimo, e lui mi replicò che haueua a caro, che correfbenchene osse questa fama, e seguitai à fargli instanza che almeno mandasse nà Castiglione un poco di Soldati di fortuna, lui mi rispose che vo-3) leua muouer si di persona, & arrivare à un posto vicino a Monte so Alera, che stava a vista di Castiglione e vicino al Lago, acciò » l'Inimico vedeffe l'Effercito, e che forsi à questa vista, l'Inimico della Cot » bauerebbe sloggiato per la fama che correua, che DE Bercito nostro no di lui » fosse großo, e che di li l'hauerebbe somministrate continuamente ma de è » per barche soldati di fortuna, e sarebbe lui medesimo venuto à Ca-

per outche fisiant as fortuna, e farebe ins medelimovenus a Cais glione, e che aspettana la sera istessa il Cannone, e che poi suc bito sarebbe venuto, se à questo discorse, es sucono present il Sig. Mastro di Campo Pallauicino, se il Sig. Maurelli, e nell'istessa. santa, ma così da parte, cisè li accanto al testo di riposo del Sign. Duca, che delle volte si lenana, se alle volte si mettena à sedere, in quel letto, parsorno trà loro tre, e simalmente rifossero che il Pallanicino venisce so me à Castiglione a rinedere un poco quella pia,

NB. za, & all'hora all hora il Sig. Duca Sanolli, rispose alla lettera. Se cued co del Sig. Duca della Corena, & il Pallanicino, & io ci mettessimo ucas met in viaggio, e la Domenica mattina, ci tronassimo a Castictione del Manifetto Lago, e questo è intto il trantato che passò trà me, & il Sig. Duca co il qua Sanollis ma intesi bene, che si discorse, se qua no era sontano, e se card ce la Artiglieria potena offendere o no, e nè domandorno anco a me & ua di pi

gn

gliate il ogn'uno diceua il fuo parere , cioc fe l'Artiglieria dell'Inimico, mo coco no poseua offendere Caftiglione, cioc far breccia , ancorche poteffe arvilla polo riuare, perche quando io andai dal Sig. Duca Sauelli mi diceuano

vient polo riuare, perche quando io andai dal Sig. Duca Sauelli mi dicenano
NB. li in Castiglione, Che le basterie accommodate dall'Inimico erano
due, vina all'hosteria di fuori, ch'era la più vicina à Castiglione,
due, vina all'hosteria di fuori, ch'era la più vicina à Castiglione,
pè l'altra vin poco più adietro a questa, & il Sig. Duca Sauelli par,
pre che giudicasse, integala distanza ch'io gli diceuo, ch'era dall'hospleria alla mure di Castiglione che nonpotesse offendere, e far breccia, e ci furno altri dissorsi simili. Invervogatus quomodo sucrit
deuentum, & qua de cousa, quod D. Ducissa, vivor Ducis à Cor-

nea discederet à Castro Castelleonis ver sus Perusiam . Respondit. NB. Dico av. S. il Sig. Duca Sanolli mi domando; se che facena la Si-. gnora Duchesa, & io gli risposi che stana bene, e che le facena rineren? a; lui mi soggiunse ch'io baciassi le mani a S.E.e che gli diceffe, in suo nome che non stana bene, che lei staffe in Castiglione, mentre si combattena che però se ne fosse tornata a Perngia, oin. qualche Villa, & jogli foggiunfi, che anche il Sig. Duca fuo ma- . rito era di fenfo, che lei partific, e che non era voluta mai partire, & il Sig. Duca Sanelli, mi replico che glie lo hane fe detto da parte (ua de io gli risposi che haurei fatta l' Ambasciatage che mi asseurano, che la Sie. Duchessa, si sarebbe risolnea sicuramete di partire, e di obbedire alli cenni di S.E. e così arrivato la Domenica mattina à Cafeiglione, riferii alla Sig. Duchessa, & anco al Duca il senso del Sig. Duca Sauelli, e gli lo confirmo, anco il Sig. Pallauicine, e così fu rifoluto, che lei secretamente la notte, se ne tornasife à Perugia, e così la notte à quattro hore la Sig. Duchessa s'imbarcoper Perugia; ch'io l'andas a servire sino alla barca; & il Lunedi mattina andai ancora à Perugia per fervire la medesima.

NB. Sig. Duchessa, E da quest Ambasciata, chito feci del Sig. Duca, Sauelli, su ovesa la visolutione, che la Sig. I uebessa douesse parsire; Et aliàs latius, proue in eodem processe in actis, mei tre, ad 
quem tre, in quorum sidem tre. Datum hac decimatertia mensis O Bobris 1643. Ita ese pro D. Dominico Fonthia Notario, Antanius Republius Connotarius.

Lettera del Duca della Corgna credentiale, nella missione del suo Segretario al Duca Sauello li 27. Giugno 1643. Di Castiglione.

NB. T Nuio à V. Eccellen Za il medesimo mio Segretario, acciò le dia , parte delle diligenze, che da Noi si fanno dello siato di questa 3. pia ZZa, e grande auanzamento che non oftante le diligenze fopra-,, dette fa l'Inimico e supplicarla asseme di venirsene subito al me\_ si osseru 3, desimo soccorso, perche io posso e voglio ben qua morire, ma però, te paro "non fara servisio nessuno all'interessi di N.S.perche se si perde que-35 sta piazza gnardata dalle spalle dello stato del Gran Ducas, quale 3) perfettionera queste fortificationi se però il tutto in queste parti, elle fi pi me con la venuta di V.E. superiore di Canalleria, e Fanteria, e di mentare che dou 3) gran lung a migliore, e certa la vittoria se la conseruatione di quefe rende >> fee luogo che tanto importa & c. così prefi il poito.

Lettera scritta dal Mastro di Campo Tobia Pallauicino, al Duca della Corgna da Mercatello li 28. Giugno 1643.

Omani notte, Lunedi sarà l'Essercito accampato presso a Monte Alera, e si disegna mandar frequentemente a cote-3) sta PiaZza soccorso sotto la condotta di uno de Mastri di Campo n il primo saro io, perche habbia sempre presidio fresco, il quale possa sortire sempre, forte e gagliardo sopra l'Inimico, e ne andrà la piazza, rendendo sempre altrettanti all' Armata. Resterà che V.E.

NB. proueda che verso l'hosteria del Braccio, siano tra barche grandi, ne picco un numero di effe, capace fe fi può di mille huomini, le » quali si tenghino alla larga sin che siano sicure, che vi sia il Cam-NB. po, e di mano in mano la genee, che si doura imbarcare. Quanto

35 poi alli trecento buomini di Lena, che desiderarebbe , se pensato trecento,

nő cinque cento Fan\_ come into mata, e poco benefitio alla Pia\(\tau\) za; Viene il Latore di questa, Indella, mata, e poco benefitio alla Pia\(\tau\) za; Viene il Latore di questa, Indella, mata, e poco benefitio alla Pia\(\tau\) ziene il Latore di questa, Indella, mata, e poco benefitio alla Pia\(\tau\) ziene il Latore di questa, Indella, mata, gegnicro di qualche intelligen\(\tau\), a lquale si è detto qualche cosa
di quesche dourà farsi, e particolarmente circa le porte delle soritite, si manderanno delle granate e della munitioni, e la genne che
si imanderà, verrà sempre provista. Si seriue al Sig. Cardinal Cesi
che mandi le proviande necessarie, per queste dourà restare qualche vascelletto che antrà a piesianle a sisti luoghi, e circa la persona di V. E. ho gia aggiustato col Sign. Duca quesche bisogna, ch
il medesimo Sig. Duca accostata che sarà i Armana sarà forse il
primo a venire a riconoscere il posso, ci siuoi bisogni c.

Quello che ne scriue, e prerende il medesimo Duca della.

Quello che ne leriue, e pretende il medefimo Duca della-Corgna per il foccorfo, lo mostrerà la copia delle due seguenti lettere segnate H.I. di lui scritte a me di suo pugno: e le daesse, sia possibile a giudicare, che se non era soccorso prima delli 29. Giugno, e prima dell'hora ch'egh rese il posto, inquel giorno, anzi se in tutto, e per tutto mostrino il contrario contentandos chi vorra giudicare di prender in consideratione quelche dice nella prima settera segnata H. cioè che le fortificationi non stanno, Come l'haueua supposte il Sac-

- VB., coccia, come venghi V.E. vedrà il tutto, e quelche feguecol proferitto di laz mano; onde se doneno vedere il tutto vedasi fe sia necessario aspettar la mia venuta, e per tempo cosi breue, e così la risposta circa la risolutione, sopra la sua persona, e di mandargli subito la gente, che dice, nel poscritto, e se dalli 28. che spedita da Cassiglione, per arriuare a Mercatello, o alle Tauernelle, che ci vuole vn giorno, essendo coparso con la gente al posto, presso Monte Alera sopra il lago per dare il soccorso alle 22. hose, li 29. del detto mese, Si po-
- HB. 19 th denza falfità fenza mentire mai dirlo, eche perciò foste necessitato ad abbandonare la dounta difesa, e render dellusa, la sua instanza, & il soccorso mio, e d'ogni altra cosa dandosi col posto il medessimo giorno alcune hore anticipatamente, prima del mio arriuo nell'auttorità dell' Armi contrarie.

Ma più di questo si degnerà riguardar ciascuno la seconda lettera segnata I. e particolarmente, se ricercando con essa Di "N douere esser liberato dal posto, in credendo la debolezz — " delle forze che conduceno, e che in sentendo io il Mastro " di Campo Pallauicino, che potesse disendersi che lo lasciassi, in esso per comperare a prezzo del suo sangue vn poco di " gloria, ponendo nelle mie mani la sua riputatione &c. "

Se l'aspettar la gente, e molto più il mio auuicinamento, il dolersi di Monsig. Carrasa, che non li proueda le rationi del pane richieste, el auertirmene ch'io lo solleciti, e proueda, e di quanta importanza sia l'hauerle, & il tempo che doueua passare per procurare questo & altro.

Così l'hauere il danaro che gli si doueua, & il soggiungere, che lo sparar con suria le cannonate tutto il giorno di 28.

fino all'hora non sentiua gran pregiuditio.

he

tto

0-

er-

1,0

:2-

ó-

10-

te,

E col poscritto l'instanza che si di hauer cannoni, e chegli si mandi sollecitamente, e tutto con lettera pur di 28. scrittami dopò l'altra, e l'auniso, che gli diede il Signor Cardinal Cess, che faccua sabricare palle di piombo, e con l'anima di serro.

Se potrà il Módo giudicare, altrimétiche si douesse tenere molti giorni, che appunto ci vogliono per adépire tutte le sue domade che có esse, non mai si legge, che dichi se il soccorso non verrà alli 29. alla tas hora, sono forzato rendermi al Nemico, ma per ogni elatione, e per il suo proprio Manisesto di più Si legge, che l'Inimico era con le sue Trincicre lontano, Nimezzo tiro di moschetto, e che la notre seguente gli su satto, l'apere, che il Nimico si preparaua per attaccarlo, e per la sua, lettera, che il giorno di 28, non gli haueua satto con le bato, terie gran pregiuditio, e se essendui comparso io al tempo, sudetto Monsig. Carrasa, il medessimo giorno có il denaro per assistergli l'Artiglieria che per me, e per lui marchiaua alli 29. per la via di Monte Bono, come pet la lettera del Sig. Cardinal Rapaccioli, all'hora Tesoriere, commissaio Generale,

a legge con li chiodifatti fare a posta per inchiodare l'Artiglieria nemica, coll'occasione delle fortite, che si voleuano fare, e che per l'Ingegniero gli fi era auuifato, e mandatoli a posta per far le porte delle sortite, che fino all'hora non haueua, e tutto in vano sia stato, non sò se potrà chiamarsi proucdere, o marchiare con lentezza, o hauer egli (in sapendo, che a tutto si era dato rimedio in tempo, perche a tempo non si fosse) volato, e precipitato a rendersi, contro la fede delle sue lettere, e contra l'obligo del suo seruitio e nascimento, co. sì se egli sia stato dalla sentenza condannato, o solleuato in alcuna parte, perche non sia stato prestamente, o a tempo soccorso, o per non hauersi difeso in tutto, o in parte come doueua, & aspettatolo come poteua.

Prima Lettera del Duca della Corgna, al Duca Sauello.Di Castiglione 28.Giugno 1643.

R lecuo la benigni ssima di V.Eccellenza, assieme con il favore che mi ha fatto il Sig Tobia Pallanicino, Canaliere di tante parti, egli ha visto, e considerato il tutto, e tutto riferirà a V.E. la quale vedrà dalla pianta che porta il Sig. Tobia, che le forti-NB. ficationi non stanno come le hauena supposte Il Saccoccia, come " venghi V.E. vedrà il succes & io replico che la sua sollecica portata qua, può dar calor sale, che può liberar questa Piazza, dall' NB. imminente pericolo, nel quale si vitrona. Della mia partita paro, lerà parimente a V.E. il sopradetto Signore, alquale mi riporto, e >> folo supplico la sua benignità , o a darmi , e a procurarmi follecita-"> mente ordine, sopra questo, & a V. E. mi ricordo sernitore humilissemo de.

Poscritto.

afpettate.

NB. i conderi. Le molte cose, che mi promette il Sig. ele vole-a, e pote. darle subito, e particolarmente la gente. a aipetto Le molte cose, che mi promette il Sig. Tobia, supplico V. E.manSeconda Lettera del Duca della Corgna, al Duca Sauello. Di Caftiglione li 28. Giugno 1643.

Hauere io supposto secondo la fama che correua, che V. Eccel-Li duce so juppojo general unga superiori al nemico ha cagionato in me grandissima turbatione di animo, quando ho sentito dal Sig. Tobia Pallauicino il contrario, e per questo li ho detto, che NB. vedědo guesta Piazza perduta senza soccorso, Supplicasse V.E. a li-» berarmene, perche non mi daua il cuore, di doner esser quello io, che la rendesse, ma perche non vorrei, che ne da V. E. ne dal Padrone, fosse ciò giudicato, fiacchezza di animo, mentre è stato con NB. proprio moto di honore, m'induco a spedirli il presente a posta, con con populicare V.E. che per col marmi le gratie, che così abbondante. di can menie ho sempre ricetuto dalla casa, e persona di V.E. resii ser-poste i vita di disporre di mè come le pare, e se vede che questa Piazza, seme con qualche dissicolò; e pericolò, alquale mi e spono volentieri, posse manteners, senticobe hanvà il Sig. Pallanicino che l'ha vista3 sa) vogli sarmi gratia di lasciarmi in esta, perche a prezzo del mio sangue, desidero comprarmi un poco di gloria, maquando veda il contrario con quei modi, che pareranno alla molta prudenza, co bontà di V.E. per adequati, vogli liberarmene, perche punto di bonore è quello, che mi hamoso, e muone a voler sfugire l'occasione, che si habbia da discorrere di me nel concetto del Mondo, se ho fatto bene, o male a rendermi (in caso che conuenisse farlo) che Dio NB. non voglia; Concludo che la mia ripusacione pongo in mano di V.E. , she saprà ostimamente conservarla. Aspetto la gente, e molto più l'anicinamento di V.E. in queste parti, come mi ha detto il Sign. Pallauicino che donena seguire. L'Inimico si ananza gagliardamente con i lauori, non hauendo più gente, che vogli a posti resistergli, che è grandissema miseria. Monsig. Carrafa non mi prowede in tempo il necessario, gli ho domandata quattrocento rationi di pane il giorno, me l'ha prome se non vengono, la foldate sea pa -

rtatall 147-10,0 it #

liffe.

rti-

tifce, grida, fifugge, & is quando pure l'aspettano, mi scrisse , le facci da me, perche è vanità il pensare, ch'egli possi resistere a prouedere V. E. e me. Io qua non ho forni, non ho fornari, non ho in-

me po->> firomenti, per più di quello, che faccio; Lo dico a V. E. perche pronocue di canò, neda, che ficamini con più puntualità, perche adesso non si tratta
etala >> di burla, ma della confernatione di un luogo, che importa sino alle

> 1 autre di Rama e si l'immini con con l'autre de l'immini con luogo, che importa sino alle o porte di Roma, e se l'Inimico se n'impadronisce non se le lenarà più

" di mano, V.E. è prudentissima, e sò che preuederà, e se da principio fosse stato con larghezza somministrato il necessario, forse le cofe non farebbono al termine che fianno; ma il far stentare come si è fatto il danaro molte giornate, il pagare gli operary la mesà

meno del giusto, ha ridotto, che si è fatto poco ananzo alla Camera, N B., e grandissimo disserustio alle cose del publico. Il Nemico mi span ra Cannonate a furia, & hoggi me ne ha tirate centinara, ma con » poco danno, se con il moltiplicare le batterie, e con alzarle, o com n farle con pezzi più grofft, non mi fanno peggio di questo per sin'ho-» ra non fento gran preguditio &c. con che &c.

Poscritto.

Il Sig. Pallauicino haurà riferto a V.E. Come stanno questi sa.. o diva , gri lei sa quanto importa hauer qua Cannoni , la supplico a com-" mandare, ch'io ne sia provisto bene, e sollecitamente, prima che n l'Inimico n'impedisca li passi.

Certo che per accrescer la marauiglia, à il torto della parte di chi sia il Mondo nè darà il suo giuditio, parmi necessario poner quì, la seguente Esame del Capitaro Lodouico Anzidei Gétil'huomo, e soldato honorato Perugino, acciò veder si possi, in che stato di difesa ancora si trouaua Castiglione, quando si volse, ad ogni modo rendere, e con quali falsità si cercaua di persuadere quelli che egli ricercaua a sottoscriuersi, & in che guisa a tutti nascondeua, anzi negaua, e disperaua il soccorso, che tanto anticipato, seppe dal suo Segretario, dal Mastro di Campo Pallauicino, e da me, come dalle loro lettere, e fedi, e dalle altre notitie apparisce, che douea esserci il medesimo giorno, si che il Mondo potrà terminarlo

di maggior mancamento, e de indelebil macchia fegnato, o per il contrario.

ro-

in-10-

IIA

alle

più rcie le

ome

ness

eran

PA-

CO#

C0#

ibo-

far

32T-

ffa-

An-

det

ne,

ì ſi

er-

r3-

ta-

101

rlo

Parte di Esame del Capitano Lodouico Anzidei , Capitano di Fanteria, li 19. Luglio 1643.

🛮 Nterrogatus & c. Come, con che Capitoli, patti, e conditioni sia 💄 stata resa detta PiaZza di Castiglione all'Esercito del Duca di Fiorenta, io non lo so, perche non mi sono tronato a trattato nesfuno, no ho vifto Capitoli, non ho fentito, ne patti,ne conditioni,ma l'Austore della refa,credo senza dubbio fosse il Duca della Corona, che commandana detta PiaZZa, perche circa le 22 hore, e meZza, venne ordine alla Trinciera mia, e passò parola di suo ordine, per tutto, che non si tirasse più contro li nemici, e viddi al ato un. panno bianco, in una picca alla Tenagliase per prima haueuo in. N seso far la chiamata del Tamburrino dalla parte di detto Duca de della Corgna, che non vi saprei dire che Compagnia la facesse. Ma simo gli dico anco che haucudo satta per prima la chiamata vu Tambiurrino dalla parte nemica, gli si virata vua moschettata con la busale su costo in vua coscia, che cascò in terra, e non sonò più per co all'hora, & in quell'inftante venne alle dette Trinciere il Compu- fei tista del Duca, che così se gli diceua, ma io non lo conosco, nè sò 3) chi sia con un foglio in mano, nel quale si contenena una fede, Che o, il Duca della Corgna era forzato a render la Piazza al nemico, c s, perche le Trinciere erano guaste, li foldati non volenano combae- te o, tere il soccorso promesoglionon veniua più e che era persala Piaz- 20 o, La del Cannone, che perciò non si potena più adoperare dalla par. o, re mance della Tenaglia, e perche que seo foglio su mandato al Capitano Ginlio, che non so di chi, ma era Capitano del medesimo Duca della Corgna, al Capitano Gio. Maria, & a me, nessuno di noi si volse all'hora soitoscrinere, anzi io ci andai un poco in collera, dicendo il Sig. Duca mi ha presa in cambio, che non voglio sot-

. ...

toscriner questa cosa, e pregai il Capitano Gio. Maria, che non si volesse sotto scrinere, ne anco lui, come non fece in present a min, se poi l'ha sottoscritta qualcheduno, ie non lo so, trattando però delli NB. " detti Capitani Gio. Maria,e Giulio. Interrog. &c. Che le Trincie-,, re, Tenaglia, e fortificationi fatte a Castiglione dal termine , che ,, fu reso stana in buonissimo stato di difesa, che dalla parte done sta-,, no io, che era la più debole, era folamente passata in due luoghi, ", delli quali non ce ne curammo, nè procurammo di rifarcire li bu-"ghi fatti, perche non era cofa di consideratione, e li miei soldati, ,, combatterono sempre allegramente, vè mostrarono mai paura nessu-,, na, anti si si ana in maniera, che hanendo intesa la risolutione del-» la refa, andai a trouare il Sig. Duca, e gli parlai in presenta del , Mastro di Capo Caesano, e gli disti in presenza anco di altre per-" sone che erano circa ottanta, se perche cansa si redena quella piaz-3, za, che si poseua difendere, e mantenere per molti giorni, che per-,, ciò, io rinoleno la mia Infegna, e morire con li mies foldati alla ,, Trinciera affignatami, e lui mi dife, che volesse sottoscriuere il fo-, glio, alche io replicai, che non lo voleno fave, perche haurei pregina », dicato al mio l'rencipe, & alla mia riputatione , e de miei soldati, o, ilche non doneno fare in maniera nessuna, e cominciai a gridare, 2), che almeno si fosse domandato tempo pre giorni per aspettare il soc-, corfo, e me ne tornai alle Trinciere doue stetti sinche l'inimico fu introdotto dentro Castiglione, che resaci poi l'Insegna, me ne vscij fuor a con tutta la mia Compagnia, e la notte me ne stetti in uni campo di grano, e la mattina fummo connogliati fino alla Piene

NB.,, che con esterno la Psazza non si doucarendere, ne vi era occasione, di renderla esc.

L'Esame su sattanella Corse del Sign. Card Legaso in Perugia per le mani di senerino Leale Cancelliere criminale esc,

Il simile parlano molti altri Capitani, & Ossitiali, che non.

de confini, done ci venne ordine dal Prencipe Matthias, che ce ne tornaffimo alle nostre case, ch'io poi me ne venni a Perugia, e non ho cercato sapere altro anzi me ne pigliai disgnsto tanto grande della detta resa, che ne sono stato alterato più di otto giorni, Per-

**"** 

si fottoscrissero, e particolarmente il Sig. Federico Baldeschi Nipote del medessimo Duca della Corgua, che dice molto altro più, e che su da lui violentato a portare, e riportare le capitulationi, & a rendere il posso, che per breuità della scrir-

tura si tralascia di poneruelo.

, ſe

elli

ie\_

che

ta-

hi,

bu-

ui.

14-

lel-

del

17.

120

17-

1/4

fo-

180

ıti,

765

ic-

fu

lc 4

نسه

uc

ne

011

de

ne

is

Come haurebbe potuto il Duca Piccolomini fare il foccorfo di Fraisbergh in Sassonia che tanto tepo aspettò, e si diese,
se prima di hauer persa la Campagna tutta, la fossa, le fortiscationi di fuori, e di dentro la maggior parte, non si sosse ridotto il Commandante a tenersi (come si suol dire) all'estremo palmo di terra, e di tempo; onde più volte corse auuiso,
come ogn'uno sà di essenti perso auanti il soccorso, tanto era
il pericolo a cui soggiaccua, e suol ponenti ogni Caualiere, eSoldato honorato, ch'appunto vi giunse all'hora estrema, &
il medessimo soccorso satto dal Torttenson a Grosgloganu in
Slessa, non gli sarebbe successo, se il posto nonsi sosse manteputo dal Cominandante e ben diseso.

Ne io haurei potuto soccorrer Rainfeldt al Rheno, comeniccesse combattendo anche in Campagna l'Armata, che mi si oppose, del Duca Bernardo di VVaimar se, il Commandate di quel posto non si sosse all'estremo tenuto, e così VVolfempittel ancora gli haurà mostrato, che si sarebbe reso, se si sosse sosse con non nella propria disesa, sino al segno possibile secondo il vso de Solda-

ti honorati.

Così Dola nella Borgogna Contea non farebbe stata soccorsa dall'Armata di S.M. Cesarea, se il Commandante, all'estremonon si fosse diseso, e così Fonte Rabia in Spagna soccorso tanto noto.

Onde potrà giudicarsi, se al Commandante conuenghi, nel suo posto sire il suo debito, senza fare altro conto del loccorso di quello che possiessere con come il Duca della Cor gna ha fatto, perche o che non possino, o che no voglino sara si li soccorsi, non hanno li Capi dell'Armata a rendere il con-

to ad altri, che al suo Prencipe, & a suoi maggiori, e se ne

pongono alcuni essempi recenti.

Il primo, il Serenissimo Prencipe Matthias, gli potrà dire, come Elsas Zaborn non su potuto, o voluto soccorrere, dall' Armata di S.M.Cesarea, di là dal Rheno, in cui S.A. eta Generale dell'Artiglieria, commandata dal Sign. Conte Galasso, Tenete Generale, e su lasciato questo posto, pigliare dal Duca di VVaimar, in faccia dell'Armata, e come il Commandante satto il debito suo, rese il posto, comparue, mostrò la sua capitulatione, e ragione, e su da S.M. Cesarea rimunerato, e da tutti stimato & honorato.

Come sia il successo simile a TheonVVille, & a Trino, a Tortona, a Vercelli, a Perpignano, a Braisach, Hayer, preso, ripreso senza essersi marioccorso, & alli loro. Commandanti honore e rimuneratione, comparendo auanti alli suoi Superiori di guerra, con le Capitulationi e ragioni, gli sarà imparato se non lo sà, e pure non si trouerà mai, che sia stato deta, da questi, nè da altri, per loro discolpe, mi sono reso, perche non mi hauete soccorso, ma si bene perche, non si è potuto più tenere, e per il meglio sacendo, cercato di saluar la gente non potendo più il posto, con hauet sostenuo, più affalti ò satte sino all'vitimo ritirate, & il debito suo, così come sia successo al presente a Citerna, a Pitigliano, (e serua di sua reminiscenza) li cui Commandanti, se non si sosse come come odissi, il soccorso farebbe giunto, ancora a loro, tardi & in vano.

Tralascio in tal materia ancora tanti essempi che vi sono antichi, e moderni, essemblo sposi solamente li sudetti di varie conditioni, e sotto vani Prencipi, e li più recenti per far maggiormente sapere (se sia possibile) alla ponertà del suo spirito, già che per sua disgratta, li è conuenuto sate così tardi vna professione, che non ha intesa, e si rimette al final giuditio del mondo, se così il debito di ciascuno di questi, o il Duca della Corgna, habbia satto il meglio, e se dal lento socio cosso.

corso, o dalla nessuma disesa da derivato l'essersi reso, e le piazze si disendono per dar tempo alli soccossi, è modo di poterli sare, o per il contrario, e così se non essendo soccosse, al voler de Commandanti, si habbino a rendere senza sar la debita disesa, e sin che paese, e da quali Prencipi, o da qualica Caualieri è soldati, si ammetta tale attione per buona.

Si potrà riconoscere ancora dal Modo l'argomento che fa di hauer egli solo preso risolutione di madar la Sig. Duchessa fua Consorte, & a qual fine, la notte della Capitulatione ( dice egli)benche fosse capitolato il giorno seguente della sudetta partita à Perugia, e come si stesse in proposito di fare, perciò meglior disesa, mentre il giorno appresso, capitolò, e rese il posto, e se egli fosse quello solo, che finalmente l'hauesse mã. data, e se fiano state non meno le ragioni, e persuasioni, significate a lui, & alla Sig. Ducheffa dal suo Segretario, e dal Maftro di Campo Pallauicino, come si legge verso il fine della. depositione, che ne sa il medesimo suo Segretario, e se sosse in ciò più tosto Inuoluntariamente hautò io errato che nella. lentezza del foccorrerio, come egli mentendo ha supposto, " NI mentre ho procurato che la Sig. Duchessa partisse perche al-» lontanata, che S.E. fu si vidde fare da lui così poca resistenza. parendo che habbi prodotto effetto contrario al mio credere, e di altri già che ogni virilità, e resistenza militare in partendo, così honorata, e coraggiosa Sig. Dama, seco e nel suo cuore parue se ne portasse; Onde ne rimetto il giuditio al Mondo istesso.

Anc orche egli medesimo dimostri con le attioni operate, se habbi bene, o male diseso il posto (e quì stà il punto della sua honorata, e douuta giustificatione, e non con imputarne a corto altrui) nondimeno parmi di douerlo compatire per vn verso, poiche ciascuno, può essere da emuli è maligni come sui anch'io imputato in Alemagna, e fattone il Maniscsto, ma perche il Mondo nè possi dare il douuto, e giusto giuditio conuienc che ne ponghi il paragone; Fui dunque imputato,

come dico di hauer mal difeso, e reso il posto di Demmino in Pomerania da emuli, e maligni, & inuidiofi, come fopra (così può dirfi, quando apparischi hauersene satto la debita giustificatione) e stimando più l'honore, che la vita, e l'hauere comparui à giustificarmi, come intest questa imputatione, con venire à dirittura (lasciando il mio Regimento) à ritrouare Sua Maestà Cesarea Ferdinando Secondo Imperatore di glor. mem di cui all'hora ero Collonello, e servitore, e stipendiato fenza dubitare di vita, ò di vitto (così dispreggiar m'insegnò l'honore ogni altra cofa ) fenza confiderare di non hauerci haunto, nè della mia cafa alcuno, nè alcun parente, nè altra confidenza in quella Corte, che la Maestà del medemo Prencipe, e Signore, e la fua retta giustitia, e delli suoi Consegli, e la verità, e la ragione della mia innocenza, doue fubito giunto, supplicai della deputatione, di chi douesse giudicarmi, e la otni de' primi Generali, e Soldati, che vi fossero, e di varie nationi, da qualiprodotte le oppositioni, & auanti di loro fatte le dounte proue in contrario, e di S. Maestà Cesarea, e del suo Confeglio, furono dichiarate false tutte, & hauere io adempito nella difefa, e nella refa, quanto si conueniua à Cauagliere, e Soldato honoraro, e ne hebbi il decreto con la continuatione non solo delle mie cariche solite, mà fui eletto da. S. Maeltà Cefarez suo Ambasciarore Straordinario à chieder foccorfo de denari per le guerre, alla Santità di N.S.Papa Vrbano VIII. in tépo, che il Prencipe Paolo mio fratello vi era Ambasciatore ordinario. & al medemo Sereniss. Grá Duca Fer dinando al presente, per sa morte della Serenissima Arciduchessa sua Madre, e ne hò riceunti dalla sudetta Maestà Cesarease da questa dell'Imperatore Ferdinando III. sempre accrescimenti di cariche di guerra, e di Corte, il che come tutto

apparisce in essetto, & alle Stampe,& è noto per haverle essercitare in faccia de tutti Principi,e del Mondo, trasacio di più |B. ;; parlatne, e darne altre proue, Et in vano mi sarci discocon ;; allegare, che il Côte de Tillà non mi soccorse à tépo, s'io non hauessi hauest piouato di hauer senza il soccorso di lui, (che poteua, pfarlo, e non farlo) fatto anch'io tutto quello che poteuo, e'do-, ueuo sino all'estremo nella disesa del posto, auanti che renderlo, e da cui solamente la mia disesa, e discolpa, nesuccesse, el a colpa in altri addossando, che falsamente pensorono à me addossare, il che su giustamente approuato dal Mondo ancora à cui mi riportai.

La mia forma tenuta su dunque venir consibertà, e senza aleun ritegno, o scusa alla Corte Cesarea, ricercare li Giudici, come surono deputati sentir le accuse, sar le proue contrarie, emostrar la capitulatione, e la propria faccia alla giustitia; & al Prencipe di cui ero stipendiato, e seruitore, e non le spalle, e dar suori solamente vn pezzo di carta imbrattata, con titolo di Manisesto, poi il Manisesto, publicante per falsi, e maligni g'i accusarorian vigor della giustificatione satta prima infertauti in esso, e poi mentiti coloro, e ciascun' altro, che non apparendo, sosse in mentiti coloro, e ciascun' altro, che non apparendo, sosse in mentiti coloro, e ciascun' altro, che non apparendo, sosse in mentiti coloro, e ciascun' altro, che non apparendo, sosse in mentiti coloro, e ciascun' altro, che non apparendo, sosse in mentiti coloro, e ciascun' altro, che non apparendo, sosse in mentiti coloro, e ciascun' altro, che non apparendo, sosse in contro sono che ardisse pensare, non che rispondere, o dire il contrario contro sondamenti così accerta: i, potenti, e manischi.

il Duca della Corgna, è imputato, come fi legge nel Monitorio, e Sentenza, dopo reso il posto, e satta la capitulatione, manda via la gente, e gl'Ossitiali di N. S. v'introduce quella contraria, egli non comparisce, si trattiene nel posto sotto varij pretesti, non manda la Capitulatione, ò giustificatione, si ritira nel paese del Serenissimo Gran Duca, à cui ha reso, e capitulato il posto (come se non ci sosse stata altra parte di Mondo da ritirati ) per enitare almeno il sossetto un tal maneramento, ò per situato, ò per altra falta commesso vn tal maneamento, ò per stima più della sua vita, e del vitto, che dell'

honore.

ni or

cosi

ıfti-

ای

COD

lor.

ato

óns

ha.

e,

t-

Riceue da S. A. alloggiamento, ficurezza, e pagamento di ricom-

ricompensa; sotto titolo per mantenere ( dice egli nel suo Manifesto) in parte, il posto di Canagliere, come non ci fosse altro da viuer per lui, che vn simile pane di dolore, abbandonando il seruitio, e soldo di Sua Santità, e l'obligo di Suddito, e stipendiato, e del proprio honore, senza hauerlicenza, ò esser comparso, ò fatto altro atto difedeltà, d'humiltà, ò di giustificatione douuta, solo hà palesato vn Manifesto con quelle ra-NB. " gioni, e cagioni, Rappresentando, che in esso si contiene, e si " legge, che quando si rese il posto, era l'Inimico lontano con ", le Trinciere à tiro di mezzo moschetto (dice egli) e che il Ca-pitano Nini gli haueua satto sapere, (ò che bella ragione) che la notte seguête si preparauano dal Nemico scale per dar l'asfalto, e senza prepararsi ad alcuna difesa, e come quella operatione mal sicure da tentarsi, non volse aspettarne la proua, ma

risoluè di rendersi; Onde stante tutte le cose dette di sopra, e mostrate, e la notitia che se gli era data, che quella sera sarebbe stato soccorso, come per il sudetto effetto, il giorno ci si comparse con l'Armata, & in vece di dar tempo, che si poteffe e douesse effettuare, Si rimette al Mondo di giudicare NB. » tali attioni, e se siano degne di lode, o di reprensione, piene di

" mancamenti, o di ragioni, repugnanti, ò conforme al debito » dell'honore di Caualiere, e foldato, di tuddito, e di stipendia-» to verso il suo Prencipe, e Signore bene adempite, e le si ac-

" cetti altra scusa, o altro testimonio in questo caso, & in que-» sta professione da alcun Prencipe, che il comparire, e giusti-

» ficarfi alla loro fola giustitia.

Per la riserua presa sopra chi publicherà altro in contrario, » sicurissimo della sua conscienza, dirà il Duca della Corgna. » sempre che mente; il Mondo giudicherà, che, si come la difende nelle cose,o no prouate, cotro lui pienamente a sua offesa, o negate ragioneuolmente, & in stato da difendersi, così vedrà se ci resti alcun dubbio, che sopra gli aggrauai, o ingiurie publicate contro di me, o di alcun altro, la sudetta mentita sia di nessun valore, già che tutti gli Auttori che trattano

di materia di honore ad vso di honorato Caualiere, e solda. » to concordi, e constanti, riprouano che alcuno non possiin- 32 giuriare altrui, e mentirlo sopra l'ingiuria dettagli, se egli vo. » gli difenderla o riprouarla, poiche non ammettono, che fi ,, possi dare mentita, le non sopra cosa certa detta, o scritta; Onde se alcun sia grauato altrimenti, come difettosa, & aerea, se ne vola, e torna fopra di chi l'ha auuentata ingiusta, e vanamente, perche in altro caso, si potrebbe far lecito ciascuno a suo arbitrio di dire ch'egli sia vn mentitore e traditore, vigliacco, & vn'infame, e che vn vituperofo, non può paragonarsi con l'honorato, e se vorrà dire in altra forma, che ne mente; ma perche alle parole grauanti, & ingiuriose (doue queste sono) non si può togliere à chi le sente, o riceue la sua difesa negandole, che è il medesimo che mentire tocca à chi le ha dette di prouare il contrario per via di ragione, e di Caualiere honorato, quando egli così sia, che in altro modo sentendo si farà conoscere di più, che quanto pouero nell'esperienza di guerra, è stato tanto più pouerissimo ancora di argomento,e di conseglio sarebbe pretendendo così ingiustamente il contrario non ricercado di apprender da altri quello, di che per se medesimo non è capace. Onde repilogando il suo mal fondato sentimento, hauendo nel suo Manifesto detto, e mostrato in primo luogo ( le sue precise parole ) ch'io proce- " NB. delli con gran lentezza, e che gli facessi iperare vn rinforzo di ", 500, fanti di Leua (già conuinto in bugia, poiche non ricer- ", cò, che di 300.) il che poi fotto varie scuse non fu esseguito, " e per conualidare il suo malfatto, si vale ingiustamente di vna ,, lettera che suppone scrittagli dal Sig. Cardinal Cesi Legato, ,, nascondendo l'altra che Sua Eminenza stessa dice, hauergli ,, scritta di conseglio, perche serua pur di proua contro coloro ,, (dice egli) che mi mettono adosso tutta la colpa della rela ac., celerata di Castiglione, vedendosi chiaro quanto S. Eminencorrermi, ela confidenza ch'egli haucua nella mia persona. Dico.

um the Bona

21.7

NB. a Dico, & affermo fopra questa falsità dettase scritta, e da lui n palesata per sua ragione, e per addossarmi parte della sua coln pa tutta, che ne mente, oltre l'hauerne tutte le altre proue " prodotte di giuftificatione in contrario alla fudetta falfa, e temeraria pretensione per sodisfare solamente; il Mondo, e non à lui, acciò ne dia il suo vero, & honorato giuditio come suole con maggior fondamento, terminando se egli per offendere à torto, e volontariamente chi non mai l'offese, e l'ha sempre servito, e come egli nella Sua lettera dice, (con sue precife parole (che per colmarmi le gratie, che così abbondante-NB.,, mente ho riceuuto sempre dalla sua Casa, e persona, e quelche segne &c. con manifesta ingratitudine, e discortesia tenza prò di lui, ha cercato grauarmi, e perciò habbiio à ragione douuto dire e produrre quanto è scritto per disesa so. laméte propria, (come protesto di hauer fatto,) e della verità, & innocenza mia, e farlo vedere, così al naturale dipinto per il Mondo tutto, non hauendo voluto entrare, ne gli altri particolari di lui, e di altrui interessi nel Manisesto fatto, e se habbi adempito quelche conueniua, e così di lasciarlo alla determinatione del nostro Prencipe, & alla sua retta giustitia in. qualfiuogli tempo, come che da tutte le leggi di honore, e di ragione, e astretto di fare, & al giuditio del Mondo intieramente rimetterlo &c. Data in Albano il primo Nouembre 1643.

Federico Sauello.

ROMA PARTIES

Giacomo Grosso Segr.

2440.28.



